

6

BR 181







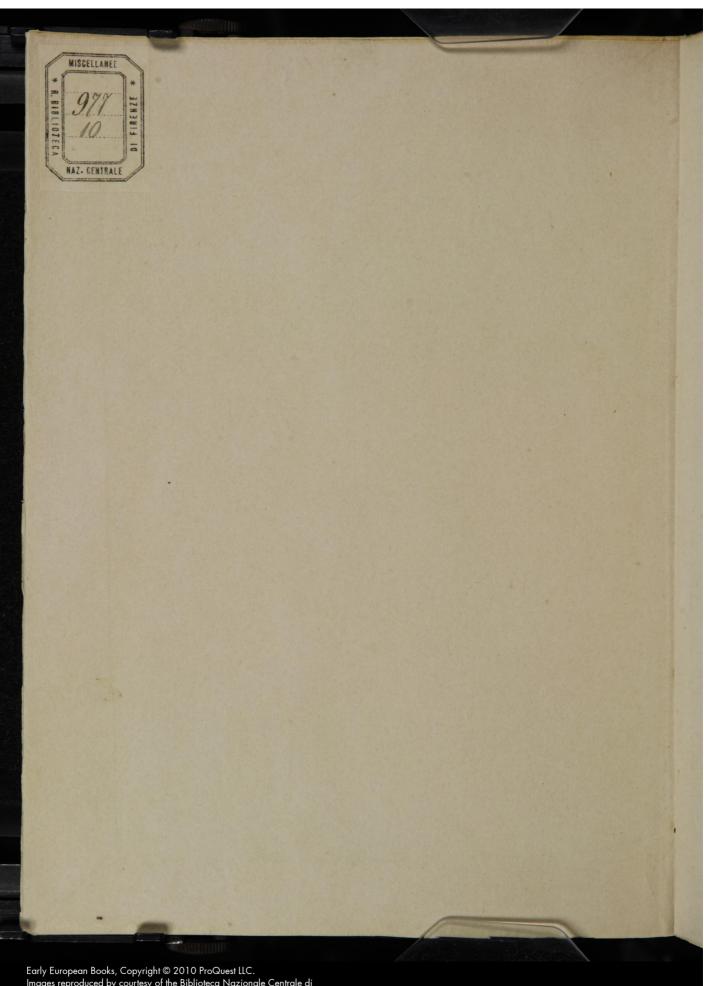

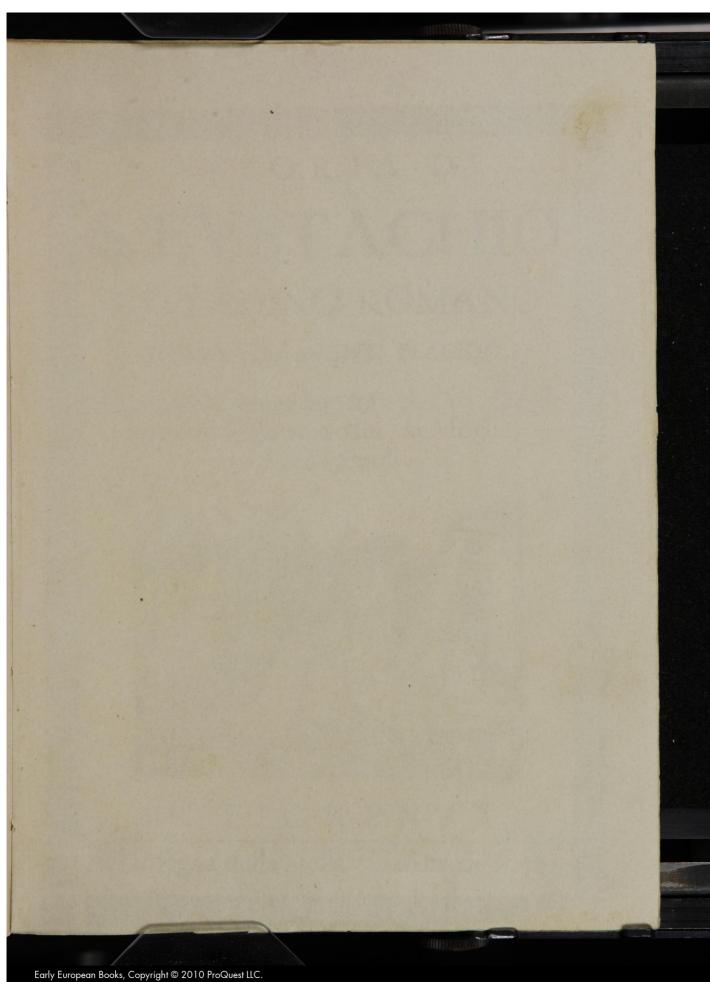





IS.TORIA DI

## S. EVSTACHIO

CITTADINO ROMANO

NOMINATO AVANTI PLACIDO.

Quale per comandamento di Dio, che gli apparue si Battezzò lui, la Moglie, e due Figliuoli.



IN FIORENZA,

All'Insegna della Stella. Con lie. de' Super.

Ignor, che mai non cessa me tirare Ognun, che con pazienzia ii mal sostiene Pur che non facci per fuo malignare Giamai tua fomma g azia alaren gli viene A benche paia tardi l'aspettare A loco, e tempo, come si conuiene Prodigo spandi, e dai a ciascheduno Scontento mai non mandi nessuno. Però chi fusse da persona vrtato Non debha da pazienzia discostarsi, Perche sarebbe stil da disperato, E l'alma perderia per disperarsi Tal che chi vuol da Dio effer' amato Si debba con prudenzia temperarsi Si come fece Eustacchio glorioso Che per pazienzia al Ciel fu vittorioso. Pur nondimen vi ricordo, e v'auuso, Che ognun il suo fastel conuien portare Tal crede far del mondo vn Paradiso, Che poi nel fin potrassi giudicare, Cosi per non parer in ció conquiso, Sarà premiato ognun di suo oprare, Peró chi falir vuole all' alta gloria S'arrechi per esempio quest'istoria. Nella Città di Roma anticamente, Al tempo di Troiano Imperadore Giusto Signor, ancor molto potente, Cheà tutto il mondo metteua terrore Papa Leone allor secretamente Viueua in gran sospetto, e gran timore', E finalmente ancor tutti i Cristiani Perch' eran mal trattati da' Pagani. In questo tempo vn gran Baron Romano Chiamato il Caualier delle milizie E delle genti d'arme Capitano, Godena in Roma trionfi, e delizie, Conl'animo suo franco, & vmano, Auea di tutto il mondo gran letizie, E Placido per nome era chiamato, Capitan primo di milizie ornato. Il qual'era per tutto vn' huom famoso, E poi per sangue di gran nobiltade, Im ogni guerra egli fu vittorioso, Acquistando assai Regni, e gran Cittade Tutto sapiente, e d'ardir generoso, Giusto benigno, e pien di caritade, E come che l'istoria aperta canta, Teneua giusta vita, onesta, e santa. Auendo gran ricchezze in questo :nondo Viuendo in gran trionfo, e sommo onore Et infelicità molto giocondo, Il primo in corte dell' Imperadore,

Et ogni gran guerrier metteua al fondo Tant' era pien di forza, e di valore, E tempre combatteua per giustizia Nemico a' vizij, & à cai facea tristizia. Vn giorno per piacer a caccia andaua, Per vna selua, ch' era molto oscura, Et vna squadra di cerui ritrouaua, Frá quali n' era vn bello oltra misura, Onde Placido quello seguitaua, Piti. e più miglia per la gran piannra, Tal che a vna cotta quello si fermana, Sopra di vn sasso, e quello riguardaua. E infra le corna con molto splendore In carne, & offa stana vulnerato, Giesù verace Cristo redentore, Onde Placido si fu spauentato, Diffe il clemente benigno Signore Placido perche m' ai perseguitato, Or fa che gusti mia suane voce Ch' io son quel che mori per te in Croce. Sappi ch' io son quel Giesu Saluatore, Cioe colui che t'ha recuperato, E son quel Dio verace, e gran Signore, Che tutto l'vniuerso hó creato, Deh non star più in questo cieco errore, Ma con tua donna t'aurai battezzato, E con i figli insieme similmente, Poi tornerai da me secretamente. Placido valoroso, e gran barone Allora del cauallo dismontato Con li ginocchi staua inginocchione, E di lacrime il petto auea bagnato Col cor contrito, e con gran deuozione Essendo di Giesii tutto infiammato, E quasi per dolcezza tramortire Il Saluator, e quel ceruo sparire. Allora Placido a cauallo montato Poi ch'ebbe fatto a Dio somma orazione Et à Roma al palazzo ritornato Tutto disposto con gran deuozione, -Et alla moglie ogni cofa ha contato Di punto in punto tutto con ragione, Si come gli apparue il Saluatore, E d'ogni cosa gli contò il tenore. La donna sua allor si l'acrimaua, E sospirando disse con feruore Sta notte in vision mi visitaua, Che simile mi apparue il Saluatore Espressamente si mi comandaua Si come a te Placido mio Signore, Se con i figli ci vogliam saluare Ci bisogna da Cristian battezzare.

Vdito questo Placido ne andana Da' Cristiani ch' erano alla celata; E con la moglie allor si battezzaua Infieme con i figli di brigata, Al Barrefimo Eustacchio si chiamaua, E Teopista la sua donna ornata, Agabito chiamó il figlio maggiore, E poi Theopisto l'altro suo minore. A mmaestrati furno tutti quanti ; Di Cristo, e della Vergine sua Madre, E de gl' Apostoli, e tutti gl' altri Santi Dell' Angeliche degne, e sante squadre Come all' orazion fusser costanti Gli misser per le vie sance, e leggiadre, E che si deue gl' Idoli sprezzare, La santa Trinita verra adorare. Or come a cafa furon ritornati Renderno laude all'eterno Signore, Che di tenebre fuor gl' auea cauati, Illuminati col suo gran splendore, Eustacchio allor con suoi sensi pregiati Si ricordo di Giesti Saluatore, Che disse come si susse battezzato Che ritotnasse onde gl' auea parlato. L'incontinente Eustacchio ritornaua, Colà doue gl'apparue il Saluatore, Come giunto fu, Giesu scontraua, Che immediate se gl'aperse il core, Disse Eustacchio fa che non ti graua, D' efferti battezzato per mio amore, Beato sei se sopportar saprai, La gran perturbzion ch' al mondo aurai. Sappi ancora se tuti voi saluare, Che ti conuien soffrir gran tentazione, Che quasi a Iob aurai a somigliare, Arai molte gran persecuzioni, Ma d'ogni pena aurotti a ristorare, Se in pace soffrirai con diuòzione Rispose Eustachio son molto contento, E il Saluator disparue in vn momento. Onde effendo vna notte addormentato; Molti ladri il palazzo gli ruborno, Ciò che dentro vi era n' anportato Che poco, o quasi niente gli lasciorno, Placico, e la moglie fu turbato Quando, che vota la casa trouorho, Che ne portaron ciò che gl' era drento Panni, drappi, tesor, oro, & argento Poi per la gran tempesta che casco Dal Ciel con pioggia rouinosamente Tutto quanto il bestiame gl' ammazzo Boui, vacche, bufali, e giumente,

Ch' vna sola di tutte non scampo Pastori appresso morit similmente, !! Scudieri, schiaui, e moltissimi fanti În pochi di morirno tutti quanti. Ancor esfendo vn giorno all' orazione Con la moglie, e figli segretamente, Tutto quanto il palazzo gl'abbruscione Con i caualli, e stalle similmente, Sino i fondamenti gli spiantone Tanto, che a lor non gli resto niente, In tanta estrema pouertà veniua Che com' auer del pane non sapeua. Allora Eustachio s'ebbe a sgomentare Piangendo con i figli a gran dolore, E gran vergogna ha fra la gente andare, Perch' era vsato viuer con onore, E quasi ebbe di fame a cascare, E per malinconia ch' auea nel core Si sarebbe in quel punto disperato, Se non che Giesu l'ebbe confortato. E con grand' vmiltà, e riuerenzia, A man giunte diceua inginocchione E mi prouedera l'alta potenzia, Cari miei figli della saluazione, La infinita sna santa clemenzia, Abbiate in rinerenza, e diuozione, Auendo a mente il Saluator verace, Portiam per lui ogni tormento, e pace. Poi con la moglie, e figli in compagnia Delibera da longi molto andare Inuero ad Oftia fi fu messo in via, Montando sopra di vna naue in mare Doue si fece portar' in Barberia, Per poter più secretamente stare, Ma prima fe di sua patria partita Con molti affanni, e con doglia infinita. Dicendo à Dio Roma albergo antico, O delizie, o palazzi, o gran tesori, O car figliuoli, a quel ch' io vi replico Tratti vò dalle pompe ne' miei terrori V'ho messo per camparui dal nemico, Dolci diletti miei innocenti, e fori Teneri d'anni oue saranno andati, Cosí al Saluator gl'ha raccomandati. Di poi piangendo spesso li baciana, Tanto le nuoue in Barbaria passaua; E giunti in porto il patron aspettana Il nolo del passaggio dimandaua Non ho che darni Enstacchio parlana Onde il patron la moglie gli leuana, Di poi si ritirò nell' alto mare Via Teopista poscia ebbe a menare.

Era Teopitta vna donna affai bella, Della quale il padron s' innamoraua, Pensando di pigliar piacer con ella, Teopista allor lebrosa diuentaua, Cesso al patrone cotal voglia fella, Per modo tal che in terra la mandaua, Mostrando Teopista d'auer male Se n'andò a riposar a vn' Ospedale. Benche paresse alla gente lebrosa, Ch' ella si stesse sempre all' Ospedale. La notte era pulita, e gioiosa, Adorna, e bella, e non auea male, Ma la diuina clemenza, e pietofa, Per conseruarli l'onor principale, Parcua a tutti lebrosa, e ammalata, Ma sana era come rosa incarnata. Or torniamo doue abbiam lasciato Eustacchio con li figli lagrimando, Che si batteua il volto sconsolato Sempre Theopista sua donna chiamando Dicendo, oimélasso suenturato, Come fortuna mi và seguitando, Al meglio mio cammin andrò pian piano, Con vn figliuol in spalla, e l'altro a mano. Eustacchio sempremai Iddio laudaua, Benche fusse infinito il suo dolore Sempre il nome di Dio quello inuocaua, Di passo in passo a tutte quante l' ore, A mezo giorno vn gran fiume trouaua Di vn' acqua, che correa con gran furore, Larga, e profonda piú ch' veò natura, Ou' ei palsó gli daua alla cintura. Per passare Eustacchio in spalla piglia Il buon Theopisto suo figliuol minore, Di la dal fiume il porta, e alzó le ciglia Dicendo aspetta, o dolce mio amore, Per l'altro tornò poi con marauiglia Ch' era Agabito suo figliuol maggiore, Giunto mezo il fiume gl'occhi alzone Vede sopra la ripa vn gran Leone. Il quale in bocca Agabito pigliaua, E con veloce corso il portó via, O figliuol caro, Eustacchio allor gridana O caro mio diletto, o speme mia, Piangendo forte indietro si voltana, E vedde vn Lupo orribil, che venia, E potcia alzato gl' occhi ebbe visto Ch'il Lupo ne portana Theopisto. Canto fu grande d' Eustacchio il dolore, Che manco poco allor che non cascasse Si fortemente le gli serró il cuore, Che di annegar si pur' affai pensasse,

Perche la forza auea perso il valore E più non sapea doue ch' egli andasse Si stranamente sbigottito su Se non che lo soccorse il buon Giesit. Ma poiche alquanto si su rinuenuto, Dicea piangendo, o cari miei figliuoli In quanto estremo punto, e mal venuto Sono al presente con affanni, e duoli, O Theopisto, e Agabito fronzuto, Che fra le fere lacerati, e soli, E diuorati per la selua oscura, Le fiere saran vostra sepoltura. E cosí stando in questo lamentare, Piangendo disse, o Giesù benedetto Tu mi voleui a Iob assomigliare, Io no ho nulla, e Iob auea vn dischetto Tu la sua donna gl'auesti a lasciare, A me la mi fu tolta al mio dispetto, Lui visitato su ne' suoi gran duoli, A me le fere m' anno tolto i figliuoli. Poi disse alto Dio vi raccomando Agabito, e Theopisto deuorati, Poi ch'ò perso il tesor, e gito in bando Palazzi, e case, e bestiami ammazzati Ladonna, Theopista a me rubando Venner quelli di nane disperati, Non resta a me se non di far partita, La morte mi saria più car che vita. Or torniamo al fiero, e gran Leone, Che Agabito in bocca ne portaua, Vn gran romor di gente si leuone, Ch' in capagna era arando, e chi zappaua Onde il Leon Agabito lassone Per i gridi, & i can, che'l feguitaua, Vn contadino piglió in braccio il figlio, Ch'era più fresco che non è il biaco giglio. E tanto bello Agabito paria, Che di guardarlo non si potian saziare, Ognun di lor per forza lo volia, E per figliuol sel voleano alleuare, Quel ricco contadin sei menó via, E per figlinol se'l fece nutricare, Giá che né figlia, nè figliuol' auea, E smisurato amor a quel metteua. E per proprio figliuol se l'alleuone, Di poi sempre a scola lo fe andare, E venne bello come vn' Absalone, Da questa fera, che l'ebbe a pigliare, Volse chiamarlo per nome Leone, Gli fece molte virtir imparare, Tai fessi grande, magno, e pellegrino, Assomigliana proprio a va paladino.

E C E N Si Book No. Cosi In V E C Taa Di

Tant II Di

Or ritorniam al meschinel Teopisto, Et il lupo, che in bocca se, l portana, Eustacchio piange doloroso, e tristo, E il lupo quanto può via ne scampaua, Ma come piacque al Sig. Giesú Cristo Ver' vn pastor che per campagna slaua, Vedendo il lupo n' ebbe gran dolore, Che messe tutto il paese a romore. Onde, che molti pastori, e villani Più d' vn miglio quel lupo seguitorno Per le gran valle, e selue, monti, e piani, A quelle grida gran gente arriuorno Del gran romor, e la caccia de cani Quel figlio dal lupo lor scamporno, Tutta la gente n'auea gran duolo, Dicendo non fu mai si bel figliolo. Clascun piangeua per gran tenerezza, Guardando il bel figliuol cosi ornato, Tanto gentile, e di tanta bellezza, Dicendo di pagan non su mai nato Ognun d'auerlo n' auea vaghezza, Tant' era ben pulito, e delicato Vn contadino in braccio se'l pigliaua, E con gran festa a casa sel portaua, E per proprio figlinol sel nutricaua, Facendone gran festa infra di loro, E sommo gaudio ciasenn ne pigjiaua, Come auesse trouato gran tesoro, Quel contadino a scuola lo mandaua, Cosi crescendo l'amor di costoro, Diuenne fauio, onesto, e costumnto I alche di lui ognun s'é costumato. Lasciamo stare omai il buon Teopisto, E torniamo a Eustacchio doloroso, Che va piangendo suenturato, e tristo, E per la selua assai malinconioso, Ne di bere, o mangiar ha fatto acquisto, Stracco, affannato, & angoscioso, Bencheli fosse gran pena, e dolore, Nondimeno laudana il Saluatore. Cosi più, e più giornate camminò Passando gran montagne, e piú Cittade În vna villa grossa egli arrinò Vn vecchio ebbe di lui gran pietade, E stupefatto il vecchio lo guardo Che pareua vn' aspetto di maestade Tal che lo fece far ben colazione, Di poi la notte in casa sua alloggione. Tanto l'amor gli prese nel parlare, Il vecchio molto Eustacchio si prego Dicendo se qui meco voi restare,

Se qualche volta t' autò a comandare 1/17 Quanto per me non tel comandero In fanta pace insieme ci staremo, E quel poco, che ho ci goderemo. Eustacchio disse, poiche v'è in talento, E vi aggrada la mia compagnia, Io ne son certo molto contento Di finir qua tutta la vita mia In pace sopportando ogni tormento Sempre laudando Dio con mente pia, Cosí stette Eustacchio in caritade Col vecchio in pazienzia, & vmiltade. Accadde che Trojano Imperadore Vn sforzo grande di gente facia, Che addosso li venia con sernore. Affrica tutta con la Barbaria Morta gli é gran gente di valore, Per le gran rotte, che auute hauia, Con molte sue provincie ribellare E contro il suo Imperio riuoltare. Molti diceuan Imperador Trojano, Se voi volete vittoria acquistare Vi bisogna quel magno Capitano, Il quale fassi Placido chiamare, Doue si fia egli è andato lontano In Barbaria passò per l'alto mare Il qual Placido é vn'huomo di valore, Che sempre ebbe vittoria con onore. L' Imperadore gente ebbe a mandare Di terra in terra senza far dimoro, Quali douesser Placido cercare, E promettendo a tutti argento, & oro Dicendo se'l potete alfin trouare, Dite che gl'apparecchio gran tesoro, E ch' ei ne venga prestamente ratto Che di mia gente Capitan l'ho fatto. Accadde, che vn Baron tanto cercó, Che doue Placido egli capitaua, E come piacque a Dio si riscontrò Proprio col vecchio oue Placido stana. Allora quel baron si li narrò, Che Placido Roman cercando andana, Tal che se voi sapete doue el sia Prego me l'insegnate in cortessa. Rispose il vecchio con parlar' vmano Io non vi sapria certo informare, Benche ho in casa vn' buomo Romano, Al qual' io fo la mia vigna zappare, Mostrando doue gl'era con sua mano, Dicendo voi potrete addimandare Nella vigna il Baron presto n' ande, E Placido con festa il faluto. Ecel

A morte, e a vita l'empre ti terrò,

E col faluto gli toccò la mano, Dicendo Dio da malt'abbi a guardare, E vo cercando va gentiluom Romano, Che Placido si sa certo chiamare l'Imperador l'ha fatto Capitano, Deh dimmi le di lui mi sai narrare, Che non é molto, che li fui servente, Rispose Eustacchio io non ne so niente. In questo mezo di casa il patrone, La tauola fi fece apparecchiare, Dicendo or fare infieme cola ione Che a vostro agio aresti a ragionare, E gran carezze fece a quel Barone, Sol per voler Placido onorare, E quel Baron pur Placido guardaua, A molti (egni k) raffiguraua. Auendo verso lui fermo i stroi cigli, Perch' era viato con lui conueriare Pian pian parlò con vn de' suoi famigli, Dicendo al tempo, all'aspetto mi pare, Che Placido collui tutto somigli, Pur per voletsi ben certificare, Guardollial collo, evn fegno vedena Allora quel Baron lo conoscea. E dinanzi a' suoi piedi si gertana, Poi leuossi per Placido abbracciare, Di non esser quel Placido negana, Piangendo alfin non si poté celare, Il vecchio anco poi s' inginocchiana Pregando, che glivoglia perdonare, Che non sapeua che si gran Capitano, Gli zappasse la vigna con sua mano. E come piacque all' eterno Signore A Placido gli fu forza d' andare Per obbedir Troiano Imperadore, Che per terra, e per mar lo fa cercare, Et à caual monto con gran vigore, E molti si l'andorno accompagnare, Il suo patron più volte l'abbracciana, Con lacrime affai lo ringraziana. Placido allora col Baron Romano, Non restano giammai di canalcare Barrendo forte pur di mano in mano Sol per andar l'Imperador trouare, E giunto a Roma il franco Capitano L' Imperador incontro li ebbe andare ; Et abbracció quel Capitan gagliardo E col saluto gli dette lo Stendardo. Il Magno, e forte Imperador Troiano Gli dié del campo il General bastone, E delle sue milizie Capitano

E dielli il gran refor tutto in sua mano Appresso la sia grandominazione Tal che Placido affai gente affoldana, Et vn gran campo insieme radunaua. Sendo Theopisto, & Agabito allenato, Vn Lupo, el' altro chiamato I, eone, Ciascun gagliardo, e di forze prouato, Parendo ognundilor vn fier Sanfone, Sendo affai all' Imperio mandato, A ognun di lor fu dato vn Centurione, E cosi i duoi fratelli di valore Andorno in campo dell' Imperatore. Placido magno Capitan gagliardo, Passato poi col campo in Barbaria, Al vento misse il nobile stendardo, Con l'ordine ch' à lui sol dato auia Armato in sella, & a tutti riguardo, Con franca, e valorofa baronia, E le sue genti in vn tratto schierossi E co'nemici in vn tempo acciuffossi. In vn momento gran rotta ha lor dato Con la sua gente di possanza forte Tal che pochi, o nessunne su scampato, Che non auessin da sua gente morte, Auendo il gran stendardo racquistato Come per suo saper dato, e per sorte Prese di lor la Città principale Doue Theopista stana all' ospitale. Or ritorniamo a Theopisto 'pregiato, Et al fratello Agabito possente Ch' alloggiamento insieme gli su dato Doue lor madre staua affai paziente Non essendosi l' vn l' altro affigurato, Ne manco la lor madre certamente, E nondimeno in sua presenza vn giorno Dilor nazion l' vn l' altro addimandorno. Rispose Theopisto a dirui il vero Mio padre al mondo due figliuoli auea, E camminando vn dí per vn sentiero, Ginnse ad vn fiume, che forte correa, E di passarui auca gran pensiero, Allora in su la spalla mi prendea, . Et oltre mi porto piacendo a Dio, E poi torno per l'altro fratel mio. Nel mentre, che il mio padre ritornana Per voler l'altro mio fratel passare Vide vn Leone, che via lo portaua, Nondimandar s'eis'ebbe a disperare, Ed' annegarfi allor fra se pensaua, Ma piacque a Dio ch' ebtesi a voltare, Piangendo forte verso me venia, Alloro vn Lupo me mi porto via.

Lo fece che disponga a sua intenzione,

Si che per questo son Lupo chiamato
Per quella fiera, che allor mi piglio,
Agabito, che alquanto auea ascoltato,
Leuossi in piedi, e presto l'abbraccio,
Dicendo car fratello io t'hò trouato,
Io son quel che il Leone via porto,
Cosí si furno insieme conosciuti,
E con gran pianti a' baci peruenuti.

Vndí presso Eustachio la passando, E Teopista ch'incontro gl' andaua Nol conoscendo, e pur cosí passando, O car Signor linginocchion chiamaua, Io son romana a voi mi raccomando Che star' in tal paese assai mi graua Aiutami però Signor cortese, Acció possi tornar' al mio paese.

Allora Eustacchio si ebbe a fermare,
E Theopista al segno li guardo
Poi disse voi mi pare assomigliare
A Placido, che Eustachio si chiamo
Che Giessi Cristo gli se battezzare
Poi molte tentazioni sopportò,
Al qual Placido son moglie sposata,
Che dalli marinar gli sui rubata.

Sentendo Eustachio dir simil parole,
Guardolla in viso, e ben raffigurolla,
E come piacque a quel che creó il Sole,
Andolli incontro, e con pianto baciolla
Dicendo Iddio ringraziar si vuole
Poi di sua salute alquanto dimandolla
Rispose lei che il sommo Padre eterno
Sempre era stato in suo santo gouerno.

Poi Theopista disse, o car marito
I nostri figli doue gl' hai lasciati
Rispose Eustacchio, che a mal partito
Da Lupi, e da Leon si fur mangiati
Disse Teopista, o buon Giesu gradito,
Da poi che insieme siamo ritrouati,
In te io spero che grazia auercmo,
E che i figliuoli nostri troueremo.

Poi a man giunte Iddio nostro pregauano
Che trouar faccia lor figli diletti,
Disse Theopista, la da me loggiauano
Do Centurioni molto giouinetti
E cosi insieme loro ragionauano,
Che son fratelli, e si trouaron stretti
Tal che se vuoi parlare a loro soli,
Forse porranno esser nostri figliuoli.

Vdendo questo Eustacchio incontinente Mando per loro senza dimorare, E come giunti surno a lui presente, Di lor nazion gl'ebbe addimandare, Rispose Theopista, o Signor possente, Per tutto quel mi posso ricordare Il padre nostro essendo noi piccini Attorno ci menana noi tapini.

Pur come accade vn giorno camminando.
Vn certo fiume venimmo a trouare
Il padre nostro mi venne pigliando,
Et oltre al fiume sí m' ebce a passare
Doppo per mio fratel venne tornando,
Ma va Leon mi venne a portare
Non bastó questo, che peggio incontrone
Che vn Lupo simil mio fratel portone.

Allora Eustacchio cade tramortito
Per allegrezza se gli serra il core,
Ma poi che alquanto si su risentito
I suoi figliuoli abbraccia con amore
Dicendo Agabito mio figliol gradito,
O Theopisto radice del mio cuore
Ohimè figliuoli tanti delicati,
Che dalle siere Iddio v'ha liberati.

Or chi vedesse l'abbracciar del Padre,
Con allegrezza, e con gaudio infinito,
Chi abbracciaua la sua cara madre,
La moglie abbracciaua il suo marito
Piangendo d'allegrezza tutte le squadre
Il campo s'era tutto intenerito,
Onde Eustacchio con vittoriosa chioma,
E con i figli suoi ritornò a Roma.

Or fendo morto l'Imperador Troiano
Successe in Regno il suo caro figliuolo
Qual su per nome chiamato Adriano
Cosi ando incontra Placido, e suo stnolo
Abbracciando il piglio con la sua mano
Dicendo a te, e a me leuato il duolo,
Per la vittoria, e i figli ritrouati,
Tu dominerai miei nobil stati.

L'Imperador disse Placido ornato.
Al Tempio andiamo per sacrificare
Poi che gli Dei tal vittoria t'han dato.
E fatto i figii, e la donna trouare.
Tutta la Barbaria hai conquistato.
Li nostri Dei si deuon ringraziare
Placido tutto si turba, e cambione.
Et Adrian molto si marauiglione.

L'Imperador pur saua aspettare
Che Placido gli saccia compagnia,
Placido disse non volerui andare
Ne credere a tal Dei pien di bugia
Nè vasse a lui lusinghe, o minacciare
Placido besse di ciò si facia
Onde l' Imperador lo se pigliare,
Con moglie, & i figliuoli imprigionare.

L'Imperade

L'Imperador essendo vn di adirato Placido fe della prigion cauare, Con la moglie, e figliol ognun legato Infra molti leoni li fe buttare Accio che ognun fusse diuorato, Giá che non vuol' a Dei sacrificare, Ma pur quel ver Giesú che ci creo Allora vn bel miracol dimostrò. Placido, e tutti facendo orazioni Con le man giunte Dio ringraziauano. E quando da lor giuan quei leoni Le gambe ancor li piedi li leccauano Allor l' Imperador con suoi baroni Vedendo, che i leoni non mangianano, Maranigliossi forte, poi dicia Placido il fa per gran negromanzia. O quanto è duro a quello, che finato Voler' vscire dell' ostinazione, Come l'yccel ch' in trifto loco e nato; Desidera tornar al suo vallone Cosí essendo Adriano vsitato Contra Cristiani in ogni offensione Non istimando, o miracoli, o segni Ma indurato con strani disegni. Allor l'Imperador fece ordinare Di rame vn boue, e voto poi di dentro, E tutti quattro si gli fece andare Sol per farli morir con gran tormento, E fegli poi sotto vn gran foco fare Acció si consumasser in vn momento. E cosi orando a Dio con santo core L' alme rendero all' eterno Signore. E non fi può vita eterna acquistare Con pompe ornate, e superbi vestiti, E non si può in vita eterna entrare

E non si può all' alta gloria andare Per saziarsi i mondani appetiti Ne speri mai salir al sommo bene Chi per Giesú non pate affanni, e pene. Sapete voi chi ha voglia di saluarsi, Chi si cerca col prossimo vmiliare, Sapete voi chi vuol con Dio accostarsi Colui che cerca in Ciel thesaurizare, Sapete voi chi vuol con Dio trouarsi Chi cerca se in diuersi mitigare Come se Eustachio, la moglie, e i figli, Che fur costanti per fuggir perigli. Il terzo giorno poi l'Imperadore Fe tirar fuora questi quartro Santi Ma come piacque a Giesu Saluatore, Pareuan quasi viui kutti quanti, Puliti, e delicati come vn fiore, Non mancando di nulla i suoi sembianti Tal che ciascuno si marauigliaua Che vn sol capel fra tutti non mancaua. Eli Cristiani poi secretamente Dier sepoltura a i lor corpi beati, E con gran deuozion feruentemente Ebber li corpi l or ben collocati In vn sepolcro lor quattro al presente In Santo Eustachio son ancor trnuati Dentro di Roma con vn grande anore, Sepolti son sotto l'altar maggiore. O Santo Eustachio che si paziente Tu fusti, in ogni tua tribulazione

Or sei in grazia a Giesu onnipotente

Che preghi il Saluator Gieen clemente

Per tutti quei che t'anno in deuozione, Acciò che per tuoi preghi salui siamo

Ti prego per tua santa passione,

Er in eterno con gloria ci stiamo.

LAVS DEO.



Per degni cibi viuande, e conuiti,

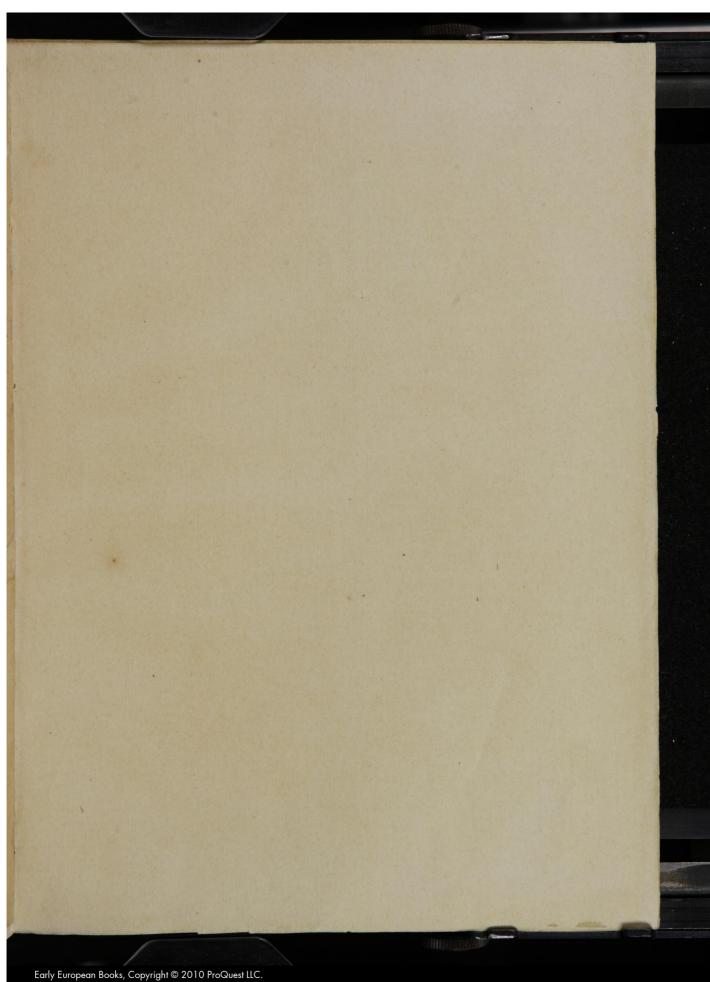



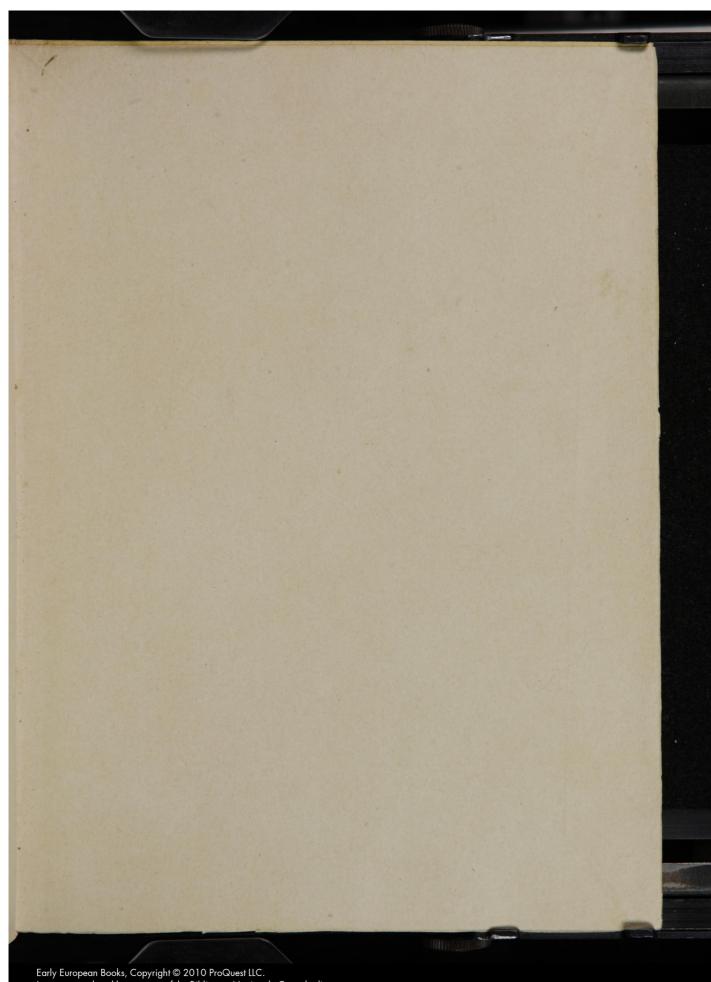